218 Résumés

## LES CARACTERISTIQUES DES CHEVAUX ENTERRÉS RITUELLEMENT PAR LES GÈTO-DACES DE LA DEUXIÈME ÈPOQUE DU FER DANS LA ZONE DU SUD-EST DE LA ROUMANIE. LEUR IMPORTANCE CULTUELLE ET SOCIO-ÉCONOMIQUE.

Sergiu HAIMOVICI

On sait que les gèto-daces, comme les thraces, ont enterré rituellement des chevaux. Moi même, à cote d'Alexandra Bolomey et de Mircea Udrescu, nous décrirons des chevaux enterrés dans le tumulus n° II de Histria, les tombes princières d'Agighiol et de Peretu, de la nécropole de Zimnicea, de l'établissement de Catunu et aussi deux chevaux entiers, de deux fosses disparates, trouvés près de la *dave* gète de Cascioarele, stations situées au Sud-Est de la Roumanie, dans la zone qui peut être nommée du "bas Danube".

Nous avons établi, sur le matériel relativement riche de Zimnicea, que les gèto-daces avaient deux types de chevaux: « ordinaires », de taille petite et d'élite", d'une taille qui surpassait 1,40 m, mais ayant des autres rapports inter segmentaires que les races actuelles de bons chevaux à selle, et employés probablement par l'aristocratie pour la guerre et pour la parade; il est intéressant qu'à Peretu le cheval de la tombe est "ordinaire".

Dans les *davae* gèto-daces de Zimnicea, de Mărgăritărești, de Poiana, de Brad, on a trouvé, parmi les restes de chevaux, peu, qui par les os longs entiers ont une hauteur du garrot calculée qui dépasse 1,40 m, mais sur un matériel disparate (restes de cuisine) on ne peut établir sûrement le type du cheval.